Anno XLV - N. 45.

Anno - 10 Novembre 1918.

Questo numero straordinario costa Lire (Estero, Fr. 2850.

Questo numero straordinario costa Lire (Estero, Fr. 2850.)

# L'ILLUSTRAZIONE

Anno, L. 52 (Estero, Fr. 65 In oro); Sem., L. 27 (Estero, Fr. 33 In oro); Trim., L. 14 (Estero, Fr. 17 In oro) - Nel Regno, L. 1.25 il numero (Estero, Fr. 1.50).







SETTIMANA

CITTÀ SORELLE (Trieste - Trento -La contea di Gorizia - Zara) di ANNA FRANCHI. In-8, con 54 incisioni e coperta a co-la 1 - Bospa em

VITA TRIESTINA AVANTI E DU-RANTE LA GUERRA, di HAYDÉE

LA VIGILIA DI TRENTO, di CI-PRIANO GIACHETTI .





# ON PIÙ PURGANTI

# STEFANO FOURNOL

# Gli eredi della successione d'Austria

con prefazione di ANDREA TORRE

Lire 3, 20.





#### Collezionisti I IL Prezzo Corrente gratis ANCOBOLLI (postali) di GUERRA

Problems N. 2692. del Signor Comins Mansfield.



D Bianco, col tratto, dà so. m. in due m

SCACCEL Problema N. 2693, del Signor Brian Harley



Il Bianco, col tratto, dà se. m. in d

Abbiamo ricevuto il tascicolo di luglio agbiamo ricevuto il tascicolo del Eco degli Scacchi, nel quale sinizia una nuova rabrica, dedicata alle Bizzarria, e diretta dal Sig. T. R. Dawson. UEco degli Scacchi amunità il suo quarte Concerso Internazionale di Problemi in due in tre mosse, e anu Gara di Solizioni.

LA NEGLETTA

CUORE uarissono col CORDICURA OTT. CAW-ELA di FAMA MONDIALE: la tutto le far-acis. Opuscoli gratis. INSELVINI e C., la Vanvitelli, S., HILANO.



Cambio di genere

La Fata delle To



Oli di pura Oliva e Oli Sasso Medicinali P. SASSO E FIGLI - ONEGLIA

"Gran Premio: Genova 1914, S. Francisco Cal. 1915,

delle CAFFETTIERE EXPRES sa alcuna guarnizione in gomma (asserrano SI-TROVA IN TUTTI I PRIMARI NEGOZI, Ingresso presso la Dilla fabbricante

La migliore



GENOVA

Nuova direzione: Adolfo Gallo.



# FIORI DELLA RIVIERA

ENRICO NOTARI - Ventimiglia



## PREZIOSO PRESENTE

Utile, pratico e perfetto sotto ogni rapporto: tale è il Rasoio di Sicurezza Gillette. Esso permette in ogni luogo, la pultiza più minuziosa. Il suo impiego idealmente semplice e la sua fabbricazione senza difetti, ne fanno il più apprezzato dei regall di Natale.

GRANDE SCELTA DI MODELLI

E. FRETTE e C. La miglior Casa per

> Biancherie al famiglia. Catalogo "gratis,, a ri

IPERBIOTINA MALESC

INSUPERABILE RICOSTITUENTE del SANGUE e del NE Inscritta nella Farmacopea — Rimedio universale Stabilimento Chimico Cav. Dott. MALESCI - FIRENZE



LE PASTIGLIE DUPRÈ MIRACOLOSE TOSSE per la cura della TOSSE Cay. CAMILLO DUPRÈ

## SOCIETA ANONIMA ITALIANA

# GIO. ANSALDO & C.

## GENOVA

CAPITALE SOCIALE L. 500,000,000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE LEGALE IN ROMA - SEDE AMMINISTRATIVA E INDUSTRIALE IN GENOVA

#### BLENCO DEGLI STABILIMENTI

STABILIMENTO MECCANICO. STABILIMENTO PER LA COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE. STABILIMENTO PER LA COSTRUZIONE DI ARTIGLIERIE. STABILIMENTO DELLA FIUMARA PER MUNIZIONI DA

GUERRA. STABILIMENTO PER LA COSTRUZIONE DEI MOTORI DA

AVIAZIONE. FONDERIE DI ACCIAIO.

FORDERE DI ACCIATE.

ACCIATEMA E FABBRICA DI CORAZZE.

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'OSSIGENO E

DELL'IDROGENO.

STABILIMENTO TERMO CHIMICO - TUNGSTENO E MO-

LIBDENO. NUOVO STABILIMENTO PER LA COSTRUZIONE DI ARTI-GLIERIE.

STABILIMENTO ELETTROTECNICO. FONDERIA DI BRONZO.

STABILIMENTO METALLURGICO DELTA.

OFFICINE PER LA COSTRUZIONE DI MOTORI A SCOPPIO

E COMBUSTIONE INTERNA.

STABILIMENTO PER LA FABBRICAZIONE DI BOSSOLI

STABILIMENTO PER LA FAB D'ARTIGLIERIA. CANTIERE NAVALE SAVOIA. CANTIERE AERONAUTICO n. 1. CANTIERE AERONAUTICO n. 2. CANTIERE AERONAUTICO n. 3. CANTIERE AERONAUTICO n. 5. CANTIERE AERONAUTICO n. 5.

CANTIERE AERONAUTICO D. 5.
FABBRICA DI TUBI ANNALDO.
CANTIERE NAVALE.
CANTIERI PER NAVI DI LEGNO.
PROIETTIFICIO ANNALDO.
FONDERIA DI GHISA.
OFFICINE ALLESTIMENTO NAVI.
STABILIMENTO PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALI
REFRATTARI. CAVE E FORNACI CALCE CEMENTL

MINIERE DI COGNE. STABILIMENTI ELETTROSIDERURGICI - ALTI FORNI AC-

CIAIERIE - LAMINATOL

#### ARTIGLIERIE ANSALDO.



OFFICINA LAVORAZIONE MEDIE ARTIGLIERIE.



# Fabbrichiamo

(Prodotti importati prima della guerra dalla Germania)

Acido salicilico - Aspirina - Benzonaftolo

Caffeina - Cloralio idrato - Elmitolo

Guaiacolo carbonato - Guaiacolo sintetico

Salicilato di soda - Salolo - Sparteina

Urotropina ===

CARLO ERBA - MILANO



# I Celebri Prodotti da Toeletta

della Profumeria Italiana Margherita

Mi parve di veder dieci fiammelle fra l'ombre del giardino, quella sera, parevano invitarmi dieci stelle, dieci magiche lucciole. - Che era?

Eran le dieci stelle le tue dita, non di perle preziose eran gemmate: nude, ricordo, ma la PIM sauisita dette magia all'unghie tue rosate!

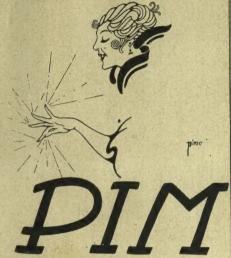

- PIM , È la polvere magica di fama mondiale fa brillare le unghie nobilita la mano.
- "Vellutina Margherita,, La più deliziosamente profumata fra le ciprie da toeletta, aderente, invisibile e ve lutata.
- "Pionnia d'OPO, Meravigliosa lozione per la cura e l'igiene della capigliatura.
- "Smalto Pim,, Dona istantaneamente alle unghie un lucido brillante e roseo.
- "Polvere Mirabile di Java, Tutte le artiste la usano magnificandola.
- "Petrofil , La soyrana delle lozioni al petrolio.
- Ammoniapim,, Emolliente, profumata. Pulisce e imbianchisce le mani meglio di qualunque sapone.
- "Crema Margherita,, (La regina delle Creme) per l'eterna freschezza e beltà della carnagione.
- "Dentifrici Margherita,, sommo grado antisettici usati giornalmente mantengono i denti sani e bianchissimi, conservando una bocca fresca e deliziosamente profumata.
- "Dermapim, a base di glicerina e miele, è il prodotto più apprezzato contro i rossori e le screpolature delle
- "Una carezza, Capriccio, Follia, Regina d'Italia, Violetta di Parma, Victoria, Sono i profumi di gran moda, una sola goccia inebria tutto il mondo elegante.
- "Acqua di Colonia 7411,, È la marca mondiale.
- "Sapone Globol,, Tipo universale per famiglia.
- "Il Sapone di papà,, Incredibile è il successo ottenuto da questo magico sapone per barba.
- "Gran Shampooing Spumante,, Meraviglioso per la cura e l'igiene della capigliatura.

  "Borotalco Béhé,, Unico, indispensabile alla toeletta dei bambini. Evita le irritazioni della pelle, dona un senso di piacevole freschezza.

l nostri prodotti si trovano in vendita presso tutti i profumieri e magazzini d'Ingrosso. Direttamente alla fabbrica, che dietro richiesta, invia gratuitamente catalogo

PROFUMERIA ITALIANA MARGHERITA, - Corso Buenos Aires, 20, MILANO.

I più potenti Motori d'Aviazione



I più resistenti Autocarri Militari



I più forti Motori Marini a benzina

sono creazioni della "Isotta Fraschini,,





# STRAZIONE QUESTO HUMBERO COSTA TRE LIPE (E

Anno XLV. - N. 45. - 10 Novembre 1918.

Questo Humero costa Tre Lire (Estero, fr. 3,30).

Per tutti gli articoli e i disegni è riservata la proprietà artistica e letteraria, secondo le leggi e i trattati internazionali.

IL VOTO SECOLARE D'ITALIA COMPIUTO.



I primi soldati italiani davanti al fatidico monumento di Trento.



29 ottobre. - Grave di Papadopoli. - Passando il Piave.

(Sezione fotocinematogr. dell'Esercito).

#### NEL DÌ DELLA VITTORIA.

NEL DÌ DELLÀ VITTORIA.

Oggi, a scrivere si pena. Oggi si vuole vivere. Saremo mai più felici come in questo momento? Da dicei giorni siamo costretti al obliare tumultuosamente la giora appena assaporate per demonstrato dell'antico de

all'Italia aborrita, dimostrando che la lunga lotta tra Davide e Golia, lotta antica, che fu cominciata con le prime invasioni barbariche, che a un certo punto fu solo lotta di poveri poeti, e pensatori, e cospiratori e martiri contro un impero massiccio, e finita con la vittoria del giovine servici della libertà. E non solo l'esercito è l'arnatumato; ma l'Austria non esiste più l'Eppure essa fi la padrona e l'arbitra dei nostri desfini. Abbiamo dovuto strap-parle brandello per brandello il diritto alia nostra razinciata la ostinata, la santa opera; ed essa era poderosa d'armi, di domini, di cupa storia, di cieco orgoglio. Fu la tiranna dei nostri padri, l'incube di triata l'armi, di domini, di cupa storia, di cieco orgoglio. Fu la tiranna dei nostri padri, l'incube di tita la nostra vita, il periodo pi grande della rinata Italia, la mianeccia se di simone deviti, anche negli ultimi anni, piegare; ci tenne gelati dai ribrezzo, nella stretta della sua allenaza, ci probib di aprir strade e di far correre ferrovie presso i nostri confini nei giorni di Messina e di seguanzi, diorifico un suno generale pieno d'odio, perchè era considerato il futtro vincitore dell'Italia alleata; ci costrinae a punnire il nostro Asimardi Bernezzo perchè sevva parlato italiana monte; preparava da decenni livavaione, contrastio Oriente, diede danaro e armi ai turchi durante la guerra libica, e a noi oltraggi e calumine.

Fu l'ombra della nostra vita, fu la preoccupazione de lonstro domani; ed ora e morta, è rotto il cerchio che teneva uniti, in un nesso monti un questo in poche settimane, sè compiuto in pochi giorni ora della nostra disea, queste con la contracto in poche settimane, sè compiuto in pochi giorni. Tenne l'atte della nostra detesa, queste della della nostra detesa, queste della nostra detesa, queste della nostra detesa, queste del

Ora è vero, è immutabile, è appena avvenuto, e-sembra già eternol .

Tento! Trieste l'Nomi d'amore e di dolore! Nomi di sogno. Nel prolungarsi della nostra attesa, queste due sante parole avevano quasi perduto la realtà; eran divenuti i segni mistici d'una religione alta e disperata. Ogni giorno di più pareva che la possibilità di redimere Tento e Trieste si allorianasse; e noi ei nutrivamo del dolore di quelle due assente, nell'Europe Persino, quando oltre l'income, i nostri soldati vedevano, dai monti bian-beggiar sul mar Trieste, essa era nacora una illusione pallida, sulla quale in noi qualcosa di segreto pinageva. E dolci, rozze canzonette popolari passa-vano tra le tende, calavano sui cuori come ombre

della sera. Giorni eterni, amore lungo, dolce pietà del nostro sangue! E Trento! Trento col monumento di Dante e la tomba di Battisti, nostra per la razza, per il pensiero, per la volontà, per il supplizio.

#### ... su gli spalti del Trentino

e i nostri ragazzi andarono a morire; e Trento era sempre serrata entro la signoria infame dell'Austrial Ma ecco, in un giorno solo un grido fi lanciato. Tre dolori cancellammo in un giorno; tre ebbrezze confusero in no pianto e riso, tu un ineffabile tor-mento di gioia: Udine, Trento, Triestel Tre novem-bre, giorno sublime, giorno della vita, dopo il giorno dei morti! Tre novembre, data iniviale della nuova Isali. Nose i son niù servi nella nostra famicila! mento di gioia: Udine, Trento, Triestel Ire'november, giorno siblime, giorno della vita, dopo il giorno dei mortil Tre novembre, data iniziale della nugliari, propositi dei mortil Tre novembre, data iniziale della nugliari della mortil Tre novembre, data iniziale della nugliari della mortil Tre novembre, data iniziale della nugliari di giorno di discontinea della nugliari della

Il Nobiluomo Vidal.





IL RE.

Éuscito 18º numero della Ras- I LIBRI DEL GIORNO L'AFFRICA nella Guerra e nella Pace d'Europa (1911-191...)
segna mensile internazionale: I LIBRI DEL GIORNO L'AFFRICA di F. S. CAROSELLL. — In. S. con 7 carte di A. Dardano.

Prezzo del numero, centesimi 60.
Abbonamento dal 1º luglio al 31 dicembre, Tre Lire.

#### TRIESTE: LA PRIMA SERA.

L'impressione di tutti era di sognare; quello che vedevamo era tutto l'incredibile. — Il mare, deserto per quattr'ami, affoliato di navi, tutte in marcia verso un punto, squadriglie di cacciatorpediniere, dragamine, convogli di barconi e vaporini scortati da torpediniere, motoscafi antisommergibil, e avanti e indiero, a dire tutta la nostra imparierza, una rivirare. — Il monte Hermada riconosciuto con un gran tuffo al cuore, alto sulle acque e sulle nebbie del golfo. — Il castello bianco di Miramare ai piedi del Carso buio-dominante sull'immobile specchio grante del golfo. — Il castello bianco di Miramare ai piedi del Carso buio-dominante sull'immobile specchio grante del golfo. — Il castello bianco di Miramare ai piedi del Carso buio-dominante sull'immobile specchio grante del golfo. — Il castello bianco di Miramare, Trieste. — La luce del giorno non era più tanta, e ad oscurar la vista vennero anche le lagrime. Un treno se ne andava via da Trieste con un lungo fumo bianco sui ponti e tra i boschi. Il paesaggio diffece a tutti nel petto quando ci accorgenmo tutti insieme che quello che scuriva in la contra di contra d

Giungemmo al Palazzo della Luogoteneuza come potemmo, quando a Trieste piacque di lasciarci arrivare. Ognuno di noi fu stretto e baciato cento volte, ognuno di noi fu stretto e baciato cento volte, ognuno di noi fu chiamato a bello s, ci empirono le braccia di fiori, e Sono quatti anni che v aspettiamo s, ognure. Lo scalone della Luogoteneuza era pieno di lace e di nuova folla, d'albri tricolori e d'altri fiori. La divisa delle povere guardie di prefettura, i pignattini che avevano sul capo, i mustacchi, le basette, facevan ancora ri-nuo della Luogote della Luogote di mustacchi, le basette, facevan ancora ri-nui come Dio ha voluto, ci sarà invece un carabiniere.

carabiniere. In outro, C sara invece un tratto de tere l'ordine ci pensa la Guarlatta de la carabine del la carabine de la car

cass, piangono, ridono, impacciatissimi col loro fucile.

Una divina improvvisazione quarantottesta è nell'aria. Le donne hanno per camicette bandiere, al cappello piume di berasgliere e stelle d'argento, a cappello piume di berasgliere e stelle d'argento, con rivarti di Mazzini, Garibaldi, Dante, via di la mano mazze e ombrellini con una testa di Garibaldi non mazze e ombrellini con una testa di Garibaldi non la compania della contrata dell'austria no ggi libertà studentesche. Liberaris dall'Austria no ggi inberia studentesche. Liberaris dall'Austria no ggi inberia studentesche. Liberaris dall'Austria no ggi sherie e le idiozie del regio e imperiale governo sono sempre le stesse: le proteste e le scappatoie, dunque, sempre le stesse. Anche ultimamente, dandosi in un testor La Travista, al pario di modesi ne un testo de l'augustria, al l'aria Parisji, e carra, noi rivedrieno, aveva voluto si socio, all'aria planti e se senza pomunito di lasciapassare dal Comitato di Salute rono della ugoto della distrutto monumento a Verdi, e da solo suonare colla cornetta l'arie verdiane che si ricordava. In mezzo alla folla girano molti ufficiali della marina austriaca con assirtirico doi al bavero, ufficiali della marina austriaca coi colori della ju-

goslavia, ufficiali italiani prigionieri scappati con uniformi ungheresi e atellette a cinque punte, e un'aria beata, stupita e traquilla d'uomini che hanno avuto tutti i premi tutti in una volta. Non asprei raccontare per ordine le gaudiose vicende di quella prima notte italiana di Trieste. So che ogni tanto mi ritrovavo piangente fra gente che piangeva, in un salone baciavano le bandiere. Finché, voluzionario che ancora e nell'aria, cominciai a vagabondare per mio conto. In piazza arrivavano i bersaglieri del generale Coralli. I bersaglieri a Trieste: chi l'avesse detto solo due giorni prima! Vi garantisco che la loro parte di liberatori l'han l'anno suonato, e sempre nell'aria, quell'acuto odore di crisantemi, e poi bandiere sopra bandiere s' Sono tre giorni che non serice più.» - « Le campane di

Roma. — L'entusiastica dimostrazione davanti al Quirinale.

San Giusto ». « S'io fossi re me la farci regina ». «O piano e' querra », insomma turti l'inegilo della spieadeva aul tumulto come un sole notturno.

Questa città che ha veramente il senso generoso delle feste perfette teneva nacces tutte la sue luci lasso, in verità, al quale c'eravamo tutti disavvezzi da un bel po di tempo.

Il secondo giorno della rivoluzione è sorto in Trieste un giornale quotidiano intitolato La Nazione, diretto da Cesari e da Benco. La redazione pare un ritrovo dei tempi che i nostri nomi ci hanno descritto. Odore di camboneria e presagio di forca. Salle pareti spoglie, un ritratto di Garibaldi e sun ramoscello dalloro. In terra, pacchi di mani-

festi.

La frequentano facce pallide e altere di cospiratori, giacchè le denunce, gli internamenti, la politica e la poesia contradette, accrescono luce alle
fisionomie degli uomini. Accoglienze tranquille, parole misurate. Lu coppa di vino che ci è versata
tocca berla d'un fiato, come parte, d'un r'ito impegnativo. Alla nostra gioia che oggi nois i as contenere questa gente quasi oppone la sua antica certeare che le cose non arrebbere potuto finire altricare che cose non arrebbere potuto finire altricare che cose non arrebbere potuto finire altri-

Come dev'essere oggi limpida e profonda la gioia di questi uomini che in vita loro non fecero che guardare fisia a questo giornol Ora se lo godono in disparte. Cè una giovine che lavora con loro, la signorina Cesari, che non sa però mantenere la calma degli uomini. Ha il viso acceso, la chioma bionda lassa e rabbufata, si muore assai apposta per non avere a gridare evviva.

— Ma eravate proprio sicuuri che noi saremmo

emui?

— Ma si.

La notte triestina ha ancora qualche torbido. Nelle strade secondarie vanno obriachi a braccato. Nelle strade secondarie vanno obriachi a braccato due governi. Si'ncontrano soldati entir prigonieri e scuppti che arrivano ora giù dai monti col tascarante dei campi di concentramento. Lontano si sena dei campi di concentramento. Lontano si sena divertirsi a aparare le vedette che la Guardia Nazionale scoltu da questa sera dal Governatore italiano ha posto ai magazzini e ai depositi verso Punto Franco.

I manifesti del Comitato di Salute Pubblica apettano sui muri il cambio dei manifesti comandava alle madri ed alle spose di adoperare la loro influenza per far tornare la sera presto gli uomini a casa, a scanso di dispiaceri. I primi pattuglioni di ronda dei bersaglieri di Coralli pertustrano giù la città. Cere vedere la faccia seria e ferma sotto l'elmetto, l'aira di casa sua, che il bersagliere subito ha preso. Nei pressi bui delle caserme, c'è un numero straordinario di capannelli roggi beragliere tre quattro cinque belle amile ». La currostih, is simpitale e al giori chi di capannelli roggi beragliere tre quattro cinque belle amile ». La currostih, is simpitale e la giori chi di rigina intorno al caseggiato della caserma, vede inagagiate conversazioni da tutte la finestre a piano terreno, da tutte le inferriate, da tutte le porte e i cancelli. Il bersagliere e giù a posto, Tutte le care triestine, sinte sorto la pioggia ad aspettare dal largo le navi italiane, seguitano a prenderia indifferentemente au capelli l'acquerugiola che ora ripiglia.

Un'occhiata nei caffe. Un caffe fuorivia è frequentate sole da ufficiali slavi, che guocano al biliardo, che leggono lo Sjewenec.
Altri caffe hanno un po troppo l'aria viennese, nelle deccarazioni, nelle orchestrine,
nelle chellerine: ma le orchestrine suonano
di sano Giusto, e le acclamazioni di tutti, in
piedi, i gridi di viva il free e di viva Roma
capitale, purgano e disinfettano egregiamento.
Non bo veduto prai una festa surville.

te l'ambiente.

Non ho veduto mai una festa e un'allegria
più italiane di queste. In ogni modo, il caffò
degli Specchi, quello dal quale partirono le
dimostrazioni ed i cortei del 30 ottobre, ricorda meglio di tutti il tipo del caffò italiano.

Il grido più volte ripettuto di « viva Roma capi-tale! » che in un primo tempo mi ha stupito, mi ha poi fatto capire quanto tutta questa gente do-vesse sentirsi Vienna sullo stomaco.

Due mitraglieri italiani, fuggiaschi dall'Austria, in mezo alla via si riconoscono con un grido, e si abbracciano. Una folla di genete ci si raduna subito intorno, e sta a sentire quello che i due si dicono, besta di solo ascoltarili. e A sentirili, pare una musica », dice una donna del popolo Uno d'ultima del propolo Uno d'ultima del propolo Uno d'ultima del propolo Uno del propolo una del propolo Uno del propolo del prop

Pei corridoi del Palace Hótel, le fiamme cremisi fanno la sentinella alle stanze degli ufficiali spat-rori. A trovarseli così di fronte si sente il buon rori. A trovarseli così di fronte si sente il buon alla bocca del fucile. Un altro dorme sdrainto so-pra una sedia-lunga di vimini, coll'elmetto in capo. Sembrano leoni davanti alla tenda. Antonto Baldini.

I VINCITORI.



A. Diac



Il generale PIETRO BADOGLIO.



IL DUCA D'AOSTA.



L'ammiraglio THAON DI REVEL.



Le nostre truppe a Conegliano: In tondo, un intero quartiere bruciato dai germanici il 7 novembre 1917.

#### L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA

# SULLA VIA DELLA VITTORIA. (Fot. del nostro inviato speciale Aldo Molinari).



Cavalleria e ciclisti all'uscita di Conegliano, verso la strada di Vittorio.



Nelle vie di Conegliano, 29 ottobre.

# SULLA VIA DELLA VITTORIA. (Fot. del nostro inviato speciale Aldo Molinari o Socione (otocinematografica dell'Esercito)



Prigionieri austriaci adibiti al trasporto dei feriti attraverso il Piave.



La popolazione di Conegliano plaudente alle nostre truppe.

#### L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA

# SULLA VIA DELLA VITTORIA. (Sesione fotocinematografica dell'Esercito).



L'avanzata nella regione di Oderzo. — Mitraglieri a un difficile passaggio,



29 ottobre. - Bottino.



A Vittorio, - Le prime pattuglie di ciclisti.



Prigionieri austriaci.



Donne e bambini di Santa Lucia di Piave.



LA CAVALLERIA TRAVE

# LLA VITTORIA.



IL MONTICANO.

#### A TRIESTE.



L'Audace e i trasporti con le truppe da sbarco in vista della città.

(Fot. Ghersa).



L'Audace entra nel porto: 3 novembre.

(Fot. Maidich),



Le quattro navi italiane al molo di San Carlo sbarcano le prime truppe tra le acclamazioni dell'immensa folla.

#### A TRIESTE.



Riva Pescatori e la nuova Pescheria.



Piazza del Municipio, con in fondo, a sinistra, il Palazzo del Governatore.



Panorama del Porto.



Il porto franco.



Canale con la Chiesa degli Schiavoni.



Il Palazzo Municipale.



Via Giosuè Carducci.



Piazza della Borsa,



Panorama della città.



Il tricolore sventola sulla torre del Comune: 2 novembre, ore 1430.

(Fot. del prof. Polacco).



Signorine triestine davanti San Giusto, in attesa dei bersaglicri.

(Fot. Maidich).

A TRIESTE.



Il generale PETITTI DI RORETO

Governatore della città.



IL PRIMO SINDACO DI TRIESTE ITALIANA, ALFONSO VALERIO, SALUTA IL GENERALE PETITTI DI



E I SOLDATI VENUTI A DEPORRE A SAN GIUSTO GLI ELMI E LE DAGHE EX-VOTO DELLA VITTORIA.

(Fot, del prof. Polacco).

# TRENTO



Panorama della città.

#### A TRENTO.



I nostri soldati davanti alla Stazione: 3 novembre.

(Fot. cav. Aurelio Pesce).

#### A TRENTO.



La piazza del Duomo.



La cattedrale vista da tergo col Palazzo Pretorio e Torre grande.



Il Castello del Buon Consiglio.



Castello del Buon Consiglio: Il Cortile dei Leoni e la Loggia.



Piazza Dante col monumento e il giardino pubblico.



Chiesa di Sant'Apollinare e veduta del Doss Trento.



Veduta di Castel Toblino col lago.



Castel Toblino: Il Cortile.



IL KAISER: Caro Hindenburg, sono stanco. HINDENBURG: Maestà, temo che per riposarsi bisognerà mettersi in ginocchio.

(Dis. di E. Sacchetti).



Un plotone di infermiere.

#### LE LORO DONNE.

New York, ottobre

(nat. Northe SPEALLE).

(nat. Northe SPEALLE).

La guerra ha trovata la donaa americana più preparata della donna europea. Sulle nostre donne d'Europa la guerra è piombata come una grande, gloriosa sciajeura nella quel el pianto ed il lavoro si sono fusi in un primo tempo di stordimento en mella successiva marra entiente interrouppendo tutte le vecchie care abitudni ha suscitato nelle anime femminiti alanci di entusiamo ed accesti di dolore, rivoluzionando il temperamento affettivo delle donne con un cosa di autovi sentimenti.

La guerra degli altri aveva commosso, esalutato, depresso, ei il turbine sentimentale era passato; ognuno aveva avuto il tempo di abituarsi all'idea di far quello che altrove al facova già da tre anni, e le donne can pettavane elle loro organizzationi, pronte ad accettare enelle loro organizzationi, pronte ad accettare en cuero fermo il sacrificio e a parteciparvi nella più larga misura possibile. E se anche non fosse stato così, se anche la guerra fosse capitata all'improvisco como da noit. Il carattere volitivo, saldo, un po' maschile delle americane, l'aver esse sempre partecipato fino dai primi tempi della vita del foro paese alle fittiche ano como molta maggior filosofia delle nostre che sono al loro confronto deliziosamente deboli e timide. Il carattere volitivo, saldo, un po' maschile delle americane, l'aver esse sempre partecipato fino dai primi tempi della vita del foro paese alle fittiche as sopportare anche questa volta il peso del loro compito con formezza con calma operoristà. Tutta la tradizione della donna in questo paese è fatta di enviro della contra della contra diamine, i di vivere nelle terre vergini e che rospingevano col ioro marrite coi loro figii le ondate indiane, non potevano in questo guerra mancare alla caratteristica del popolo americano; il tranquillo corraggio.

vergan e no respingerano con control activa concompare a maneare, alla caratteriatica del popolo
americano: il tranquillo coraggio.
Nella opinione pubblica americana la donna non
ha mai rappresentato, quindi, durante la guerra,
ne elemento di debolezza che occorresse vincere
colla persuasiono e colla propaganda; al contrario
di di contrario di control di contrario di contrario

Gli uffici erano già da un pezzo il regno delle contabili, delle stenografe, delle segretarie-dati-lografe, ma le officine non avevano ancora ve-duto sciami di operaie in calzoni alla turca la-



zio di donne per la guerra,

Un comisio di donne per la guerra, alla status della Liberta, vorare alle macchine, ai torni, alle fucine; la guerra ha lanciato le donne anche laggiù, ormai esse fanno parte della massa opera il mericana e per il dopo guerra poche di esse vorramo lasciare il proficca bavero, e le più resteranno ormai in quesi il proficca bavero, e le più resteranno ormai in quesi il fenomeno non è limitato all'America; anche da moi le donne lavorano nelle fabbriche di munizioni e negli opifici, ma le proporzioni sono quaggiù veramente enormi. Nelle fabbriche di Ford, nelle caserme della Armour-Company, dappertutte dovri estato della cuore si scalda come un vulcano.

Ecco perchè il campo più fattivo della donna americana è la propaganda. Nessuno la supera nel predicare, nel domandare, nell'ottenere. Da che



onale femminile in un magazzino militare.

Il personale fosmiolle iu un megazzino militare.

In guerra à accopinita, cepti donna è diventata un minimamario chile causa degli alleati. Agli angoli cililo atrade, magari sovra tavolini traballanti, si-grore e fanciulle arriagano la folla, per ricordare a tutti il sacro dovere di risparmiare i viveri e di sottoscrivere al prestito nazionale; nei grandi alberghi o nei club, dame dell'alra società e donna un di presentata della di società e donna il magaria di società e donna di subbicio per una delle mille istituzioni di guerra. Il pubblico pergan, paga, paga, paga, con la generosità ilimitata di questa gente, ed è felice e contento che le sue donne si affatichizo o streptito per la guerra, paga del quarro prestito della libertà: le donne vi avevano la grande preponderanza. Esse devono questo anche alle loro vaste organizzazioni: una pagna del quarro prestito della libertà: le donne vi avevano la grande preponderanza. Esse devono questo anche alle loro vaste organizzazioni: una parolo drodne mobilita, per cama qualunque iniziativa, centinais di miglitai di donne ria tutti gli Stati di contra di contra della di contra di

tedesco.

te desco.

te desco.

te desco.

te desco.

te de della danne americane, è una delle
fonti più solide della stato d'amino di gente poere.

Stato d'amino di gente forte e gagliarda, che
di non dover vincere nella intimità familiare le debelezze e le angoste delle femmine, ma che dalle
femmine è spronato a non avvilirsi mai. Quando
una donna americana può portare sul petto il nastro con una retla, simbolo di un figito che
più ficrezza che malinconia. Allora gli uomini possono con animo sereno lavorare alla grandezza ed
alla prosperità del loro puese, senza preoccupazion
e rimpianti, sicuni che il pensiero della moglie o della sigliuola è laggità, come il loro, dove si attende
a vittoria. Allora Tonda di partioritismo, di la
l'oceano, dà ni soldati d'America nacora più lena per
andar lontano, poptando sulla bandiera delle stelle
la libertà del mondo.

Orazio Pedrazza. E questo fervore delle donne americane, è una delle



Manuali in sottana alle stazioni.



Anche i lavori pesanti non le spaventano.

VERMOUTH - VINI SPUMANTI P. CINKANO . C. - TORING. PNEUS HUTCHINSON

AMARO RAMAZZOTTI

il sovrane degli aperitivi - Di fama mendiale Dope i pasti efficacissimo digestivo FE RAMAZZOTTI - MILANO - Casa fendata nel 1816

#### LA RICONQUISTA DI BELGRADO.

Il giorno stesso in cui, con lo sbarco italiano a Trieste, le fortune d'Italia ei comprisuo, i serbi rientavano a ai comprisuo, i serbi rientavano a considerato del considera

bia poteva dirsi liberata.

I combattimenti che decisero questa bella vittoria finale dei serbi cominciarono il 15 dello sconos estrembre. Fino al 24 la linea di comunicazione del Vardare era tagliari, Uskub fa presa dai aerbi e dai loro allasti a 29 la dilocazione delle forze bulli 29 la dilocazione celle forze bulli delle stilità serbo-bulgare.

I combattimenti però continuarono

lità serbo-bulgare.

I combattimenti però continuarono con le trappe nastro-tedesche, le quali furono incessantemente battute e respitte. Il 22 di ottobre la battaglia di Nisch segoi la rotta irrinediabile di Nisch segoi la rotta irrinediabile e lo sfasciamento della grande arteria di comunicazione degli imperi centrali da Berlino verso Costantinopoli. Il 9 ottobre le truppe serbe avevano raggiunto Lom Palanka; e la linea del volta taglitat. L'episodio finale fu la presa di Belgrado.

L'onore di entrare nella riconqui-

presa di Belgrado.
L'onore di entrare nella riconquistata capitale del regno serbo spettò alla « prima armata serba : la quale partecipò a tarti i combattimenti, marcontatto col nemico, dia essa tenuto alla gola; molto spesso male approvigionata, ma non badante ne alle fatiche, nè alle privazioni, nè alla fame: solita sempre innanzi dall'irreferna-sinta sempre innanzi dall'irreferna-patria dall'invaseca.
Ai fianchi della avima armata archa.

Ai fianchi della prima armata serba le truppe alleate realizzarono i più grandi sforzi, per condurre a buon fine il compito che era stato loro as-segnato, cioè l'annientamento degli austro-tedeschi.



Il Voivoda PRTAR BOYOVITCH. comandante la prima Armata che entrò a Belgrado.

Le truppe serbe raggiunsero il Da-nubio il 30 ottobre, fira Semendria e Belgrado, cannoneggiarono con pie-no effetto monitori e convogli nemici. Continuando il loro successo, e spal-leggiate da cavalleria francese, si im-patronirono di Belgrado il "i novem-bre. In consequena di ciò, il voivoda comandante la prima armata fece il libersta quarantacinque giorni dopo l'inizio dell'offensiva dei serbi e dei loro alleati sul fronte macedone. La serbi non si sono fermati dentro

loro alleati sul fronte macedone. I serbi non si sono fermati dentro i confini del loro regno: gli austriaci ripassarono la frontiera sulla Sava, e i aerbi, il 2 e il 3 novembre, il insebuz. La cavalleria serba penetrò in Bosnia, ove occupò Vardiste in directone di Visegrad ; el appena l'armistizio italo-austriaco, fatto per tutti gli alleati, vales a fermare il proseguimento delle ostilità anche su que Ma confinenzama lo castilità dialo.

fronte.

Ma continueranno le ostilità diplomatiche, e da Ginevra il vecchio presidente del consiglio dei ministri serbi, il tenace patriota Pasic, preanunzia la formazione di un regno serbojugoslavo-croato, che ponga un saldo
Stato di fronte ad ogni eventuale futura velleità di rappresaglia di quanto nncora può rimanere dell' Austria.

Fino dal 3o ottobre, infatti, lo Stato
panserbo era satto proclamato in Se-

Fino dal 30 ottobre, infatti, lo Stato panserbo era stato proclamato in Serajevo, in quella Serajevo dove il 28 giugno 1914 cadde ucciso per congiura panserba quell'arciduca Francesco Ferdinando che impersonava le idee più assolutiste, le quali avrebbero prevalao in Austria se egli fosse salito al trono.

al trono. E la guerra — suscitata dall'ucci-sione dell'arciduca — si è chiusa con un altro assussioni politico, l'uccisione politico della politica di con-opera di tre trivo au consultato politica di famose conte l'issa, che fi i più ri-gido propugnatore della politica di resistenza alle idee liberali, ed il più convinto e tenace nemico della nazio-nalità serba.



Veduta di Belgrado





#### "LA NAVE ...

"LA NAVE ...

La sera del 3 corrente si è rappresentata al teatro alla Scala, per la prima volta, nella riduzione di Tito Ricordi e con la musica di Italo Montetro del serio del con la musica di Italo Monterenta in buto punto al estilare la giorni della 
Patria nostra interamente ricostituità e volgente 
Bibera verso i suoi nuovi radiosi destini.

Il maestro Montemenzi ha avuto la singolare ventessi pipili succitati da una gioria troppo 
piena, in vista della realtà che per il maestro doreveta essere allors un sogno, ma che a noi, invece, è 
cogni sogno, chiara, ferma, precisa dianuzi si nostri 
ogni sogno, chiara, ferma, precisa dianuzi si nostri 
ogni sogno, chiara, ferma, precisa dianuzi si nostri 
ogni sogno, chiara, ferma, procisa dianuzi si nostri 
ogni sogno e di sacrificio dei nostri combattenti, 
Ed il maestro Montemezzi avrà giotto di questa 
della maestro Montemezzi avrà giotto di questa 
rentura toccatagli, anche se essa ha pottut, forse, 
assorbire in parte l' attenzione che si doveva 
serventura toccatagli, anche se essa ha pottut, forsapara dal sa musica. Ma è questo il vanto dell'arte 
vera ad il segao preciso della sua boatà: essere 

di segao preciso della sua boatà: essere



Prologo



sario rilievo: serva, ad esempio, Basiliola, la quale non è, nella musica, la femmina sensuale, fascinatrice e perversa, che il poeta ha significato compittamente nei bellissimi versi della sua tragedia. Propositiamente nei bellissimi versi della sua tragedia. Valore di compositore drammatico. Egli ha saputo infondere vita ampia, veemente al personaggio di Marco Gratico, ed al coro. Nel coro si estende e si prolunga la doppia tragedia che affatica gli spiriti della decadenza del Veneti primi. Ed à metito della decadenza del Veneti primi. Ed à metito grande del musicista aver restitutio al coro la sua forza espressiva che in questi ultimi tempi era venuta affievolendosi nell'opera e nella composizione muti affievolendosi nell'opera e nella composizione muti affievolendosi nell'opera e nella composizione della nestre della contra e sua consultata della pieta se consultata della pieta sei con e c

Primo de l'espressione naturale delle passioni contemporane e confondersi con esse. Perciò crediamo di tributare alla nuova opera la maggiore lode, riconoscendo il diretto di aspirare a questo vanto. Lo sappiamo: essa ha le sue mende, non piccole. È facile notare che deriva direttamente gli accenti e le forme dall'opera wagneriana, che apprendiamo: essa particole della parola alla linea musicale creata a parte; che l'armonizzazione non ha soverchie lusinghe per la nostra sensibilità, abituata agli accordi che il Montemezzi ci ripete; e che la istramentazione ci piace sopra tutto per la sobrietà con cui riproduce colori a noi già noti. Si può cui riproduce colori a noi già noti. Si può cui riproduce colori a soi già noti. Si può cui de la consola dei periodi musicali, troppo brevi; dal discutibile buon gusto con cui essi iniziano il loro svolgimente, movendo, per lo pià, dal secondo abusato e molle rivolto dell'accordo perfetto, concludendo e posandosi d'improvvios su di un tono quasi sempre diverso da quello in cui si sono svolti e si può chiedera perchè l'opera, in cui sempre diverso da quello in cui si sono svolti e si può chiedera perchè l'opera, in cui suo suo per diverso da susua su suo per monotona. La stessa monotonia pesa sugli atti interi, che non differiscono molto, nel carrettere, gli uni dagli altri. E, difetto più grave, le figure dei personaggi non hanno sempre il neces-



Secondo episodio.



Terzo episodio.

episodio.

serbarsi tenera e delicata: riuscirà cara a questi nostri animi affaticati da tante complicazioni sentinecatai; la sua teccina rimarrà piì che sufficiente
mentali; la sua teccina rimarrà piì che sufficiente
un poco della ricchezza accumulata studiando e
lavorando sui modelli del grandi compositori, sorti
i questi ultimi tempi fuori delle nostre frontiere.
Noi amiamo accompagnare con ogni simpatia
scrittori di musica come il Montenezzi che assicurano all'arte nostra un avvenire splendente. In quegeni e gli animi più nobili di cui l'arte morti
onori. Eccone uno: il maestro Tullio Serafia, il quale
da sempre tutto il suo fervido ingegno e la inesauribile attività e le cure più affettuose ai giovani: la
stagione autunnale di quesi amo alla Scala do prova.
Egli ha preparato per La nave una esecuzione mistagione autunnale di quesi rano alla Scala, acto provaEgli ha preparato per La nave una esecuzione mitasgione autunnale di quesi futto cellenti, e da masse
coro il ed orchettori al ricito cellenti, e da masse
coro il ed orchettori al ricitor e Marussig, che ha
avuto ardimenti di stilizzazione e di sintesi scenica
genial e suggestive. Il teatro alla Scala, ancora una
volta, ha assolto elevatamente il suo compito: ha
perenata ol amondo, nella maniera più nobile, un'operenata di mondo, nella maniera più nobile, un'opere ad un musicista meritevoli di plauso e di fanta.

# SOCIETA ITALIANA MOTORI GNOME E RHÔNE-TORINO



(Dis. di A. De Carolis).

#### FIGURE DEL MIO PAESE, NOVELLA DI MARINO MORETTI.

L'a parroco giovans, forte, entuniants, con idee moderne, se non moderniste, forse risolievretible le sorti della chiesa del mio paese, chi 8 un paese di liberali. Ma don Celso ama il quieto vivere, e si accontenta dei suoi pochi fedeli maschi, tutti uomini molto problematici, e delle buone donne e donnette che ai trascianto petulanti da cappella si li paese, e apecialmente di Silvia e Celestina, che sono la nipote e la serva del parroco. Il povero don Celso si consola con le clienti riche de austere, che hanno nomi bellissimi, come quella contessa Filoncini, che ora non ai rispetta abbattanza perchè è una contessa spiante sa rispetta abbattanza perchè è una contessa sa piante con contessa Piloncini, che ora non si rispetta abbattanza perchè è una contessa a piante sono della contessa Piloncini, che ora non si rispetta abbattanza perchè è una contessa si piante della correbbe la mano, se la contessa non volesse baciergile a lui, reverendo.

Dor Celso ha una timida e trepida anima di bambino in castigo. Silvia lo sgrida: ebbene, si, Silvia la ragione. Celestina lo assale coi avoi gesti di troppo, prevocaria, esasperaria, quella povera donna. La colpa è sempre di lui, che è vecchio e che non trova le parole giuste. Trovare le parole giuste; ecco il segreto per andare d'accordo. Quante volte ha fatto questa raccomandazione in confessionale, pessanda a Silvia e a Celetinal messa cli mette un'ora a dir la messa; don Cignatti, il cappellano, si abriga in venti minuti, lo donne seguono tutti i movimenti con curiosià fino al sanctus: al sanctus, chiano la testa e pregano a suono di campanello, col più intesso ferrore; poi rializa no la totta e continuano de les loro impressioni. A vete visto come trema? s — « Avevo paura che gli cadesa l'ampollina! » — « Gli ci vogliono due minuti buoni per inginocchiara! » — « Vieto contessa l'al contessa l'indica del ci cori loro impressioni. « A vete visto come trema? » — « Avevo paura la faccia di don Cignatti il » — « Pon Cignatti fila bene! »

benel » Ma la contessa Filoncini, sola nel suo banco che

reca il suo stemma, assapera quella measa meticolora pariente ad occiri socchissi, è le sue meni, recultati più propriedi di contenta de controlora para del contenta de controlora para del contenta de

— Si, signora contessa, domani. Ci penserò stanotte. Domani.

Don Celso è parzo di gioia, come un bambino:
ma è anche un poco imbarazzato. Che cosa fare?
A chi chicder consiglio? Alla nipote? A don Cignatit? La commozione gl'impediace di spiccar le
parole: auda, piange, fa dei gesti che non sono suoi,
guarda intorno con occhi strani, lucidi, di esaltato
di fanciallo.

Sil Hai capito, Siivia? Avete capito? Debbo scegliero io? Quello che voglio? Che cosa?

— Una bicicletta!

— Un aeroplano!
Silvia, Celestina, don Cignatti ridono, tutti d'accordo.

- Avanti ! - dice la nipote, divenuta seria d'un

"Avanti! — dice la nipote, divenuta seria d'un tratto. — Sentiamo!

— Sai che coas, Silvia?

— Avanti! Che coas?

— La poltrona!

— Che poltrona!

— Che poltrona!

— Che poltrona i potuto avere la poltrona. Credo che tutti i parroci l'abbiano, nel loro atudio. la volevo comperata nell'ottantanove, poi nel'novanta-sette, poi l'anno scorso. Ma costava sempre troppo!

Ora che son tanto vecchio, la poltrona mi farebbe comodo. Ti pare, Silvia? Ti pare, Celestina? Le pare, dono Cignatti? Quando ai a stanchi, ci si si fi il chilo. E giù un altro sonnellino! La dome-

LE ACQUE DI CORTICELLA

"Accessario, d. St. Morita sil liegorina di a quelle Roma del Caster Tibre, consignite per la cua da intima asses are la sirio del contro del



È il pensiero della messa d'oro che lo commore e l'agita? No, forse no: forse è il pensiero della politona. La politona è il più bel done il il il bel compenso che gli si posse concedere per quei cinquant'anni di vita casta, grigia, mediore, nella quale è vissuto così facilmente, d'accordo con gli unanini, con sè stesso, con la reigione, con la Chiesa. Non sono stati cinquant'anni di croismi, di lotte e di fode ardeste, ma cinquant'anni di borta, di arrendevolezze, di abitudini parche e serene, un

pochino turbati però da quel desiderio insoddi-sfatto.

— Quindici maggio milleottocentosessanta — di-ce tra sè il poyero vecchio. — Sono date che non

pochnio turbati però da quel desiderio insoddipochnio qualità i maggio milistotocentosessanta — dice tra sè il povero vecchio. — Sono date che non
si dimenticani di controlo di contr

pria di certi infermi che han superato una crisi

pris di certi infermi che han superato una crisi mortale.

Viene il dottore: dice il nome di una malattia comune, scrive due o tre ricette comuni, prescrive delle cose comuni. Poi se ne va, con la sua bella indifferenza, professionale come le sue mozioni. Si sono solo a soffrire. E quest'eggi al il quidici maggio millentorentosesanta. Cinquanta anni Mezzo scolo... La messa d'oro... Introlbe ad olfare Delia. Il suo pensiero arriva scompre lì, della suoi sono della della

GOMME PIENE

E PIÙ BLASTIONE - LE PIÙ BOBUSTE Fabbricate a MONGALIERI (Torino) dalla Società Piementese industria Genna e Affini R. POLA & C.

# FERNET-BRANCA

FRATELLI BRANCA - MILANO
maro tenico — Corroberante — Bigestivo
Guarderet dalle contreffazioni

LA FUNZIONE STORICA DE L'IMPERO BRITANNICO di ANGELO CRESPI. — Con prefazione di Tuosas Orav. — Cinque Lire.

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, in Milano, via Palerno, 12, e Galleria Vittorio Ema



# FRANCESCO GUFFANTI AL GRAN MERCURIO

MILANO

Casa fondata nel 1856

Il 4 corrente, cessata la vendita nell'antica sede di Corso Vittorio Emanuele, si sono aperti al pubblico i nuovi ampi locali di Galleria Vittorio Emanuele, 22-24.

Ricco e completo assortimento di articoli per regalo:

Cristallerie, articoli in argentone, articoli di pelle, borsette ultima novità, orologerie, bronzi e ceramiche artistiche, argenterie, cornici, lampade e lampadari, piccoli mobili, ecc., ecc.

PREZZI FISSI

un'altra cucchiaiata di qualla roba oleosa, dolciaatra, che gli rivolta lo stomaco.

— Sei tu, Silvia?

— Non mi vedete che sono io?

— Si, sei tu. Ma, senti... senti... Nessuno ha
chiesto di me? Proprie nasuno? Sei che ogginelesto di me? Proprie nasuno? Sei che ogginelesto di me? Proprie nasuno? Sei che oggicontessa Filoncini... dovevano... dovevano...

— Ah, ho capitol Volete la poltrona. E di sotto.

— Come? La mia poltrona? L'hanno portata?

E tu non mi dicevi nulla?

Silvia torce la bocca ed aiza le spalle.

— E bella? È bella?

— Portamela qui!

Silvia esce, atzando le spalle, E la gran poltrona
entra, poco dopo, nella stanza. È una poltrona rossa,
senza stile, damascata a forami, con la spalliera
giori, una buona poltrona caterna, toni a spalliera
porogria bene la schiena, metti i gomiti sun braccioculo, lasciati abbracciar tutto da me. E guarda il
soffitto, e guarda il cielo, povero vecchino. Non ti
pare d'essere in trono, come l'vescovo di cesena?

« Domine, non sum dignua, » risponde l'vecchino, guardando la bella poltrona.

E un versetto dela sua messa doro.

Si alza sui cuscini faticosamente, affannato. Fa un gesto nervoso san la mano gialia, col braccino stecchito. Ma che -27 Che cosa sui controli del c

Come va l'illustre infermo?

E si siede sulla poltrona.

Anche don Cignatti a Celestina fanno quelle demande, e si siedono sulla poltrona. Tutti coloro che mande, e si siedono sulla poltrona. Tutti coloro che suppossibilità della coloro che sulla poltrona. Tutti coloro che suppossibilità di propossibilità di propossibilità di propossibilità di la Via di Il Via di

MARINO MORETTI.

#### NECROLOGIO.

NECROLOGIO.

M Veramente dolorosa per tutti gli amici della colsura e della elevazione intellettuale è atata la notizia della morte del dott. Giovanni Rabitzzani, avvenuta in Pistoia il 26 ottobre. Non aveva che 22 anni, ed era una delle più limpide personalità della critica letteraria. Cominciò a vent'asni a sviluppare la sua passione aspecialmente per le letterature straniere, allo studio delle quali dedicò per due anni una e Rivista adegnissima, che lo fece conocere; onde fu accolto collaboratore nel Afer-readoris sompre più, sia ant tutta la produzione letteraria italiana, che sulla straniera. Diede larga collaboracione letteraria i Resto del Carlino; diresse la collezione dell'editore

Carabba L'Italia negli scritteri stranieri; colla-borava in altro riviata, e da ultimo ne l'Libri del giorno di Casa Treves. Lo avemmo anche graditis-simo collaboratore nell'ILLUSTARIONE ITALIANA, che alcuni mesi fa pubblich un suo piacevela racconto Il rontino e il direttissimo. Lucido, chiaro, sereno; coltissimo, mai pretenzioso ne sentenzioso; acuto ma non maligno; moderno ed equilibrato, era de-siderato dagli editori, seguito con intercase dal pubblico; stimato e da maviera che dei doveri del non ufficio e per l'amore grande per le lettere che avevano in lui un cultore e propugnatore nobilia-simo.

avevano în lui un cultore e propugnatore nobilitasimo.

Tre senstori sono maneati negli ultimi dieci
içioral di ottobre; il prof. Todaro, don Leopoldo
Torlonia ed il prof. Ulisse Dini.
Il prof. Francesco Todaro, en nato nel 1839 a
Tripi (Messina): clinico valentissimo, ora prenideva la Facolda di medicina nell'Università di Roma
talia un proprio de la Roma chiudova, di solito, le
proprie lezioni aviandosi ad una lunga passegista, seguito dai giovani, ai quali continuava, passeggiando, a prodigare peripateticamente i suo insegnamenti. Era stato nominato senatore nel 1854,
i sinistra.
Den 1852, sipote del primo principe, don Alessandro, si lauree in legge nell'Università romana
nel '79; fu deputato per Roma per cinque legislature, poi sindaco della Capitale. In codestia sua
qualità si recò a fare una visita ufficiale al Cardinalo Vicario per il giubble ed i Papu Leono XIII, e
Crispi, allora presidente dei ministri o ministro per
morto a Pracaci il 23 ottobre.

Il prof. Ulisse Dini, di Pisa, era nato nel 1855; ilaureò in matematica, en nelle matematiche emerse. Fu deputato di destra, per Pisa, dal 1859 al 1892;
morto a Pracaci il 23 ottobre.

Il prof. Ulisse Dini, di Pisa, era nato nel 1845.
Si laureò in matematica, en nelle matematiche emerse. Fu deputato di destra, per Pisa, dal 1850 al 1892;
morto a Pracaci il 23 ottobre.

Roma era directore dell'unica sconla normale masschile di perfectionamento esistente nel Regno. Apparteneva ul Senato dal 1893.

— Carlo Lecog, l'autore della fannosa Madammot. del Gierghé-

Carlo Lecog, l'autore della famosa Madame Angot, del Petit-Duc (il Duchino), a di Giroffè-Giroffè, tre operette insuperate, che fecore furce dal 1871 in poi in Francia e in tutto il mondo, è





## NELLA INFLUENZA

NELLE

EMICRANIE

NELLE

## NEVRALGIE

si ottiene sempre grande sollieve con qualche Tavoletta di

(acido acetilsalicilico)

# delle USINES du RHÔNE

presa in um poco d'acqua

IL TUBO DI 20 TAVOLETTE L. 1,50 IN TUTTE LE FARMACIE

Deposito generale: Gav. AMÉDÉE LAPEYRE MILANO, 89, Via Carlo Goldoni.



#### SULLA VIA DELLA VITTORIA.

(Sezione fotocinematografica dell'Esercito).



La disastrosa ritirata nemica; sulla via di Pordenone.



I traini d'artiglieria austriaca sulla via Sacile-Pordenone.

#### SULLA VIA DELLA VITTORIA.

(Sezione fotocinematografica dell'Esercito).



A Trevignano: I primi soldati italiani, arrivati in automobile, acclamati dalla popolazione.



Tra le rovine di Palmanova: gli abitanti accorrono intorno ai primi soldati italiani entrati nella città.

# SULLA VIA DELLA VITTORIA. (Sezione fotocinematografica dell'Esercito).



A Udine la mattina del 5 novembre. — L'on. Di Caporiacco alla folla esultante: Non posso che dire una parola: Viva l'Italia!



A Cervignano appena rioccupata.

# SULLA VIA DELLA VITTORIA. (Sezione fotocinematografica dell'Esercito).



Chilometri di prigionieri.



Colonne di prigionieri a Bonzicco.

#### GUENDA. romanzo di Marino Moretti.

Da un ampio studio di Armando Tartarini su tutte l'opera di Marino Moretti togliamo il passo re-

Dopo Barberina calculation consumer trees proposed barberina calculation consumer to the test of test of the test of test of the test of the test of the test of test of test of the test of test of the test of test

Così pensava guardandola il cognato innamorato, il mondano stanco, che portava nel profumo semplano e quasi campestre della provincia, un forte di consultata della consultata di la consultata di consultata di la consultata di consultata di la con

Eguosa, si studia, e riesce in apparauza, a deviner verso questa la corrente di propositi nuinili di Riccardo, già visibilimente avvitax verso è tessa. In conclusione, il matrimonio è combinato: ma senza rei e cond con l'oste, ossis col solito eterno Eros, fare i condi con l'oste, ossis col solito eterno Eros, fare i condi con l'oste, ossis col solito eterno Eros, della consultata della perso si cercavano con propensione irresistibile. Mon succede niente, però, perché Guenda è colpita de la poveretta generali consultata della poveretta, sensatione concetta cella della godini della poveretta, sensatione concetta cella della consultata di apparatica della poveretta, sensatione concetta con delicata amorosa muta piarienza. Ludgarda, enigmatica, cata samorosa muta piarienza. Ludgarda, enigmatica, cata morosa muta piarienza. Ludgarda, enigmatica, con more come trei l'au odvere di sorella Guenda muore come trei l'au odvere di sorella Guenda muore come trei l'au odvere di sorella Guenda muore come della consultatarena.



Grigio verde - Grigio e miste diverse Si spediscono anche piccolo quantità a mezzo pacco postale CATALOGO E CAMPIONI FILATI GRATIS A RICHIESTA

Scrivere LODEN DAL BRUN, Via Giuoco del Pallone, 29, FERRARA

## Poesie scelte di CORRADO GOVONI

Ricca Antologia delle migliori liriche govoniane Spedire cartolina vaglia di L. 8 alla Libreria A. TADDEI & F., Ferr ULTIMO GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E DI CRITICA

gliore e più gradevole profilattico, antisettico e sedativo Flacone da grammi a50, Laro 4.40, in tutte le b



#### IPERBIOTINA MALESCI

# GOMME PI

FABBRICA ITALIANA



# WALTER MARTINY INDUSTRIA

Soc. Anon. - Cap. L. 12.000.000 Interamente versato Verofengo, 379 TORINO Telefono 28-90 Ilrizzo Filiale ROMA, Flazza Spagna, 43, NZIA GENERALE DI VENDITA - VIA PIetro Nices, 15 - TORINO



SERVIZI a Ilinerario combinato

## NORD, CENTRO, SUD **AMERICA**

SOCIETA: "NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA. "LAVELOCE"LLOYD ITALIANO

Per informazioni:

rivolgeral in MILANO all'Ufficio passeggieri, Via Carlo Alberto, 1 (angolo Via Tommaso Grossi) oppure in tutte le principali città d'Italia agli Uffici ed Agenzie delle Società suindicate.

Un'insegna eroica per la guerra, uno strumento incomparabile per la pace

#### EPILESSIA



TIL SANDALOG SAVARESSE

GUERRA e GIUSTIZIA DE GINO DALLARI



DITTA G.ALBERTI

Hohenzollern Brancesco Paelo Giordani. Una Lira.

Al pressi delle edisioni Treves devesì aggiungere il 25 per cento, ad eccesione della "Biblioteca Amena., che si vende a L. 1.73 il volume. — Il presso dell'"ILLUSTRAZIONE ITALIANA., è segnato nella testata del Giornale.

# ПДIA

FABBRICA AVTOMOBILI TORINO



IL CARRO ALPINO ITALA IN ZONA DI GVERRA

# MOTORIPERAVIAZIONE

CHASSIS INDVSTRIALI . TIPO 17 PORTATA KG. 800

TIPO 20 PORTATA IS 1500

TIPO 15 PORTATAKE 3000

TIPO 10 PORTATANG. 5000

CHASSIS PER TOVRISMO

MOTORI PER DIRIGIBILI

Baltoni F.B. Trayes.

Tip.-Lit. Treve

Coronie, C. Banzini-Pallaviolni